

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.VIII.7.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.56.VIII.7.







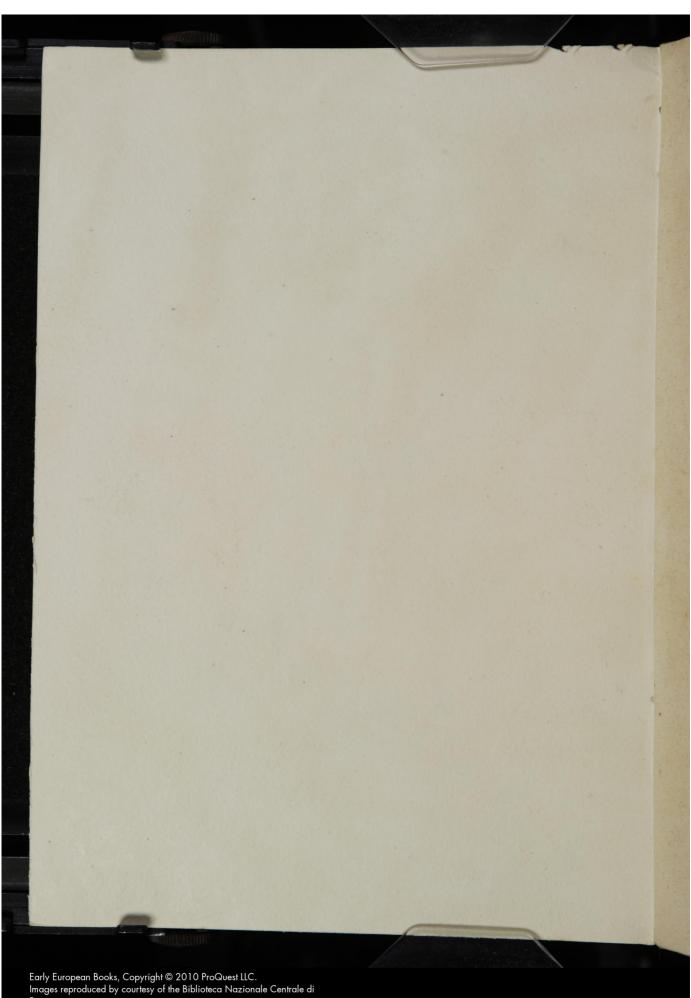





## LA RAPPRESENTATIONE

DELLA RESVRRETTIONE DI NOSTRO

SIGNORE GIESV CHRISTO.

Nuouamente



Ristampata.



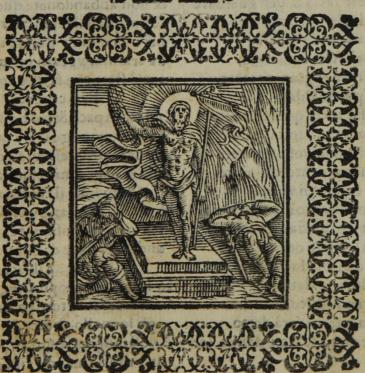

L'Angelo annuntia.

TRionfo degno de immortal memoria
fopra d'ognaltro che mai fussi al mo
fu di ql Christo resurgête a gloria, (do
che riportò le spoglie del prosondo
& per mostrar sua degna e gran vittoria
volse apparir tutto lieto & giocondo
questo misterio glorioso & santo
vedrete recitar con dolce canto
Vn sacerdote mandato dal Pontesi-

ce accompagnato da scribi, & fari-

Signor Pilato ci siam presentati
a ringratiarti del gran benesicio
chiamandoci contenti, & consolati,
perche del seduttor fatto hai giuditio
ma noi pensando ci siam ricordati,
chen sua vita ci dette chiaro inditio
per poter seguitar il suo attento
dopò tre giorni vscir del monumento.

Però noi ti preghiamo instantemente & questa gratia non ce la negare che al sepolero mandi la tua gente & quel custodir facci & ben guardare acciò non vadin la secretamente, e sua seguaci a volerlo senare & dichin poi che sia resuscirato, che sare par error & gran peccato.

Contento son far tutto quel chiedete poi che contanta instantia mi pregate tutta la guardia mia voi piglierete & quella al monumento collocate & custoditel come voi volete con questo an ello ancor lo sigillate acciò che mai nessun fia tanto ardito che vi ponghi le mani ouero il dito.

Porge Pilato lo anello al sacerdote

& segue volto a soldati.
Farete fanti a modo di costoro
& guardare a quel ui sarà detto
El sacerdote dice a soldati dando sor
denari.

Tenete qui moneta argento & oro & piu sopra di questo ui prometto, che ancor ui darò maggior tesoro seguarderete senza alcun difetto che non sia tosto della sepostura el corpo chiuso in vna pietra dura.

Risponde el capitan de fanti.

Non dubitate che noi siamo esperti
con molta diligentia il guarderemo
a far volontà vostrassan ben certi
che francamente noi ci porteremo
poi che questi denar ci hauete osterti
ogni fatica & stento patiremo
spesso in man nostre tal guadagno vega
hor su andiam che Dio sani ci mantega
Vanno al seposcro, el quale e a vso
di spesonca, & il sacerdote lo sigilla
& dice a fanti.

Tregiorni in questo luogo rimarrete qui mangerete, & qui farete fuoco El capitano diuide le guardie, & dice cost.

All'entrata dell'horto voi starete & non abbandonate questo loco & voi qua dal sepolero vi ponete per non dormir starete in festa & gioco da trionfar vi farò prouedere acciò state con festa e con piacere.

Alladi

Pla ta

lendo

1mm

princ

nonp

pero

delL

Princi

accio

Che

Restate in pace & siate deligenti & fate buona guardia qua d'intorno come so promessi vi farò contenti con gran pecunia come a voi ritorno.

Risponde il capitan de fanti.
Non crediate sian pigri & sonnolenti
ma vigilanti infin al terzo giorno
andate & siate di buona tornata

Risponde il sacerdote.

Io lo farò poi dopò vna giornata.

El sacerdote torna a Pilato & rendegli lo anello, & dice.

A vostrasignoria son ritornato in propria mano a riportar l'anello

col qual habbiam fermamento segnato con diligentia el sepolcro & lauello, sia sempre uostro imperio ringratiato che obligatitutti siam'a quello

Risponde Pilatocantando alla im-

periale.

emo eti mo flerti

no vega nantega a vlo igilla

rete co & di-

& gioco

orno

onno.

enti

nde-

ti

Questo procede dal Romano impero che ha contento il vostro desiderio Subito Christo risuscita co tremori e scoppi, & cascon tramortiti e soldati, & Christo con la bandiera della Croce in mezzo di dua Angeli & dice.

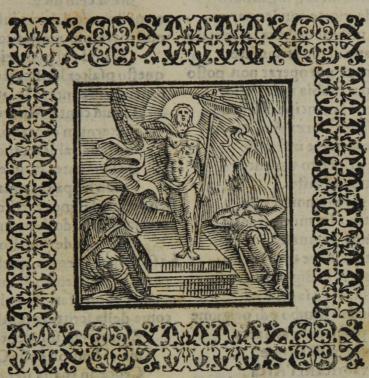

Alla diuinità mia alma vnita
gia fa tre giorni all'inferno discesa
sendosi da quello hoggi partita
immortal carne & gloriosa ha presa
principio hauendo dato a muoua vita
non puo la morte far gia piu disesa
però tornando a padri antiqui e santi
del Limbo gli trarrò fuor tutti quanti.

Vn'Angelo va innanzi al Limbo, e picchia, & dice.

Principi sprite qua l'eternal porte acciò che possibil Re di gloria entrare. Satanasso accompagnato da Demo ni esce fuor con vna catena in ma-

Che Re digloria vien alle mie porte

Risponde l'Angelo:
Quel che tivuol con sue forze legare
questo e il Signor potete giusto e forte
che ha virtú in Cielo in terra e in maro
eccolo qui venuto alla presenza

Parato son a fargli relistenza

Dice Christo.

A visitar venuto son l'abisso p trarne ogn'alma ch'e digratia piena

Quando con l'occhio mio ti guarde fisso gra dolor fento angustia doglia e pena Risponde Christo legandolo con la

Dapoi ch'io sono stato Crocifisso

A 2

tilego & stringo con questa catena & n ontipartirai di questo loco stando in tormenti nello eterno foco

Risponde Satanasso.

Oime, oime, chi mi truouo legato
da quel chi mi credeuo superare
conosco ben chi mi son ingannato
a farlo a cruda morte condennare
di gran dolor mi truouo hora tormetato
quando sperauo di quel trionsare
le mie gran forze piu operar non posso
& como can per rabbia rodo l'osso.

Che migioua esser principe infernale

hauendo perso mia forza & potentia gia son aperte le porte infernale & veggo che m'efatto violentia

Risponde Christo.

la tua astutia gia piu non ti vale

& sei constretto a farmi riuerentia

Risponde Satanasso.

Dapoiche tanto honore te concesso, per forza tremo & te Signor confesso. Christo chiama e santi Padri.

Adam vien fuor del Limbo e di prigione & tu Abram principal patriarca ancora te Iosue cor di Leone & tu Noè che fabricasti l'Arca esca qua fuor il forte Gedeone, & Dauid Re de profeti monarca; & tutti gli altri con gran festa e riso venitene al terrestre paradiso.

Víciti che sono fuora dice Adam:
Signore eterno io parlerò per tutti
sendo el primo huom da te stato creato
tu ci hai cauati di gran pianti e lutti
però da noi sia sempre ringratiato
moi conosciam da te questi buon frutti,
pel sangue tuo ciascun e liberato

Abram dice a Christo,
Sia sempre gloria a te magno Signore
che suscitato sei con grand'honore
Noè con l'arca in mano, dice à gli
altri

Questo legno de l'arca sublimato.

dimostra nostra grande esaltatione

Iosue col Sole in mano dice:
questo Sol fermo in ciel da Diobeato,
ci da del gaudio nostro informatione

Gedeone con vna brocca, & vnolume acceso dice.

Ogil

1010

faret

chen

Signol

quest

g12 111.

[endo

lonon

diring

dehdi

fe coil

Per fale

del pre

nel hn

& con 1

tno

Hoggi m

vedend

Ancor 10

che fuor

Tantale

poiche

che yer

lendo co

Landate

& conti

quel fer

chedif

& quel

colcor

lonon

VII de

Cant

Canti

e questo vaso di lume infiammato nostro trionfo mostra con ragione

Dauid col pfalterio dice. questo pfalter lerifica il cor mio sonando io canterò le laude a Dio.

Dauid canta. Misericordias domini in eternum cantabo. Et vanno tutti cantando al Paradiso terrestre postoin monte, & all'entrata l'Angelo con la spada in mano dice.

Ben venga il signor forte di balia con lo stendardo di trionfo e gloria Risponde Christo.

Lascia entrar dentro questa compagnia però che le il troseo di mia vittoria questi hanno fatto la volontà mia come della scrittura pon l'historia.

Entrati che son dento, vien da vitimo el Ladron della Croce, con vna Croce in spalla per entrare, & l'an gelo dice.

Stafuor Ladron ascolta la mia voce Risponde il Ladrone.

Io son quel che mori co Christo i Croce eme dato & concesso questo segno acciò ch'io possi i questo suogo entrare però in spalla porto il crudo segno nel qual Christo mi volse perdonare,

Risponde l'Angelo.

Entra qua dentro che tune sei degno, che non ti vo far qua piu aspettare,

Risponde il Ladrone.
Ben ch'io sia stato l'ultimo a venire
in questo luogo mi conuien falire,
Entrato che dentro, Christotroua i
Paradiso Enoch, & Elia, e dice loro

O giusto Enoch, & tu profeta Elia

Io son venuto a darui gran letitia
farete festa a questa compagnia,
che non e tempo piu hauer tristitia

Risponde Enoch.

mato, altations

dice

Diobeato

ormations

ca, & vno)

mato

agione

ice;

**M10** 

a Dio

diasdomini

Vannount

rrettre po-

atal'Ange

dice.

111

gloria

ompagnia

tteria

mia

toria.

en da viti-

con Va

re, & l'an

VOCE

Croce

entrate

gno

no

pharen

gno

11¢)

OUA I

1010

Signor mio caro el ben venuto fia questo non meritaua mia giustitia gia lungo tempo io t'ho qui aspettato, sendo venuto io ne son consolato.

Elia dice.

Io non mi satiero signor eterno
di ringratiarti per tal benefitio
deh dimmi se starem qui in sempiterno
se cosi fussi e ci sare supplicio
Risponde Christo.

Per saluar molti da pene d'inferno del predicare prendete l'offitio nel fin del modo cotro ad Antichristo & con molti del Ciel farete acquisto

Hoggi mi chiamo lieto, & ben contento, vedendo che voi fiate si gaudenti

Elia dice.

Ancor io tanto gaudio nel cor sento che suor gia son di pianti & di lamenti Adam dice.

Tanta letitia nelmio corho drento
poi che fuor fian di tanti gran tormeti,
che veramente io fon hoggi beato
fendo condotto a fi felice stato
Christo dice.

Laudate il sommo Dio con puro cuore, & contemplate la sua grande altezza quel sempre ringratiate a tutte l'hore che di sua gloria dato v'ha certezza & questo sar si vuol con gran seruore colcor pien diletitia & d'allegrezza Dice Dauid.

Io non mi posso tener ch'io non canti vn de mia Salmi nanzi a questi santi Canta Dauid & dice. Cantate domino canticunouu, laus eius in ecclesia san-Rosu Dipos Christo dice a S. padri cosi In questo luogo tutti resterete
infin a tanto ch'al mio padre ascenda;
& congran gaudio vi consolarete
qui non sara mai cosa che ui offenda
la diuina bontà contemplarete
quanto sia grande & per tutto s'estende
restate chi vo prima visitare
mia madre santa & quella consolare
Christo si volta a l'Angelo & dice.

Alla mia cara & fanta genitrice
angel co gran prestezza addesso andrai
& nuntia a quella mia gloria felice
& che vengo a vederla gli dirai

L'Angelo va a Maria vergine e dice.

Gaude del ciel Regina e Imperatrice
che suscitato el tuo sigliuol vedrai
adesso con trionfo egloria viene
per leuarti dal cor dolori e pene

Subito giugne Christo, & gettasial collo della madre, & lei dice.

Vera speranza & vita del mio cuore se io t'abbraccio & tengo cosi stretto a questo sol mi muoue'l grande amore; che io ti porto figliuol benedetto di tutto il mondo vero Saluatore o figliuol degno dolce & gratioso in te e posto tutto il mio riposo Christo dice.

Dolce diletta & cara madre mia
ecco qui il tuo figliuol pien di letitia;
honorti rendo madre fanta e pia
per tua gran carità & pudicitia
letitia nel tuo cuore & gaudio fia
rimossa ogni preterita tristitia
dapoi che suscitato son da morte
per condur l'huomo alla celeste corte

Risponde la madre.

Sia sempre ringratiato dolce figlio
hor mi chiamo contenta & consolata
dapoi che veggo te candido giglio
gia suscitato alla gloria beata
che vol dir che'l tuo petto e sivermiglio

& latua carne veggo ancor piagata
Risponde Christo.

La madre bacia le piaghe del figliuo lo & dice cofi.

O piaghe sante di tua carne pura, segno di gran vittoria trionfale che come geme adornon tua famiglia assimigliate a purpura regale hoggi posso ben dir esser sicura che l'corpo tuo non sia piu mortale in gaudio s'e conuerso el mio gra piato poi che t'ho uisto dolce sigliuol santo

Dice Christo.

E non m'increscerebbe il teco stare
madre di gratia & d'ogni don ripiena
par mi gia tempo douer consolare
E mia fratelli pien di doglia e pena

Risponde la Madre.

Io ti vo figliuol mio santo pregare
che dia conforto a Maria Maddalena,
laqual sempre m'ha fatto compagnia.

Risponde Christo.

Rimanti in pace il farò Madre mia

Christo abbraccia la Madre, & partesi, & il Sacerdote torna con denari al
sepolero, & truoua i soldati spauentati & il sepolero aperto & dice.

Che vuol dir che'l sepolcro e si aperto
come l'hauete voi si mal guardato
Risponde il Capitan de fanti.

Sopra la fede mia vi giuro certo che questo corpo e giarifuscitato.

Dice il sacerdote.

Puo effer.

Risponde il Capitano. Cosi e, come ho proferto.

Risponde il Sacerdote.
Direte che vi sia stato rubato
da suoi falsi discepoli, & lor gente
con grade astutie molto occultamente.
Teneteci secreta questa cosa

& non vogliate quella riuelare io ve darò pecunia copiola dal preside farenui assicurare la impresa non ui pata faticosa però che vi faren sempre aiutare

Risponde il capitano.

io farei per denari ogni contratto

dagli pur qua quel che voi sarà fatto

El capitano piglia e denari, & difpensagli a soldati, & il Sacerdote si parte, & per la via vno fariscogli dice così. 1(00

1 mol

benlu

810

ioloci

& non

Maria

bi&S

Haueno

noitre

avilita

&ilcor

Foiche h

l'untion

Horfu an

the app

Ment

cecoh

Penlando

che fu fe

con piet

& conf

none p

lia mai

chifera

checip

Maria

to&d

Stupend

la pietr

aucorfi.

sopra d

Per far l'

chtrate

che Ch

& que

Led

lo du

Andan

Tu hai viato vna gran diligentia
con la pecunia a chiuder lor la bocca
e ne bisogna viar gran sapientia
a riuoltar la gente stolta & sciocca
ma e danar son la vera potentia
piu resistenti che vna sorte rocca
& questo e stato il vero rimedio,
che citrarrà d'angustia pena & tedio

El Capitan si parte dal sepolero co sua fanti, & per la via dice:
Ben ch'io habbi promesso di tenere secreto lo stupendo e gran miracolo la verità non debbo gia tacere poi ch'io ho visto si grande spettacolo mi son proposto di farlo a sapere a tutta gente del nostro habitacolo ma questo prima diremo a Pilato acciò nessun di noi sia impiccato.

Giugne il Capitano a Pilato & di-

Noi siamo stati posti al monumento a custodir il corpo iui sepolto questi compagni sanno ch'io no meto, & non son pazzo, ne insensato, o stolto glie risuscitato con grande spauento di tutti noi & non ce stato tolto questo nessun di noi lo può negare hauendo quel veduto suscitare.

Dice Pilato.

Vn gran tormento sento nel cor mio che certamente ho fatto grand'errore;

a con-

a condennar quest'huom si giusto e pio a morte, mosso da mondan timore ben lui mi disse esser sigliuol di Dio & io gli ho fatto pur grandis'honore io so che lo innocente ho condennato & non ho scusa del mio gran peccato. Maria Maddalena dice a Maria Iacobi & Salome.

atto

fatto

iri, &di

acerdote

farileogli

DOCCE

118

OCCE

CCS

10,

ktedio

polcroco

ere

2colo

ttacolo

re

colo

ato

to &di

meton

offolto

ento

rotei

Hauendo compro el pretiofo vnguento.
noi tre infieme accopagnate andremo
a visitar il santo monumento
& il corpo del signor vnger potremo,

Risponde Maria Iacobi

Foi che habbia fatto ogni prouedimeto
l'untione ne uaselli porteremo

Dice Maria Maddalena.

Horsu andianne che mi par sia l'hora
che apparir gia veggo la aurora.

Mentre che vanno, Maria Salome di
ce cost:

Pensando vo a questa sepoltura

che su serrata & chiusa sua entrata
con pietra grande, e graue e molto dara
& con fatica vi su collocata
non e possibil che per nostra cura
sia mai tal pietra mossa ne leuata
chi serà quel di tal sorza & balia
che ci possa aiutar leuarla via.

Maria Iacobi guarda il monumen-

Stupenda cosa el monumento e aperto
la pietra veggo per terra iacere
ancorsi vede manisesto & certo
sopra di quella vingiouane sedere

Per farl'animo voltro ancor esperto
entrate qua se volete vedere
che Christo e veramente suscitato
& questo e il luogo oue su collocato.
Le donne entrono dentro, & l'Angelo dice loro.

Andate a riportar senza timore quanto da meve stato annontiato

a sua Discepoli che in tanto dolore el cuor hanno tenuto sconsolato & dite a Pietro lor vero pastore che in questo giorno e gia risuscitato & come disse alla gregge hebrea, quella precederà in Galilea.

Dissubito ledonne si partono & vanno a discepoli, & Maddalena dice

cofi.

Noi siamo state appresso il monumento & quando noi volemo dentro entrare, nel nostro cor venne tanto spauento che non ci su possibili di parlare perche vedemo in bianco vestimento, vn giouan che ci volse confortare dicendo Christo essergia suscitato & che vel nuntian ci ha comandato In Galilea presto lo vedrete come promesse nanzi sua partita l'animo vostro in pace poserete poi che da morte e suscitato a vita,

Dice san Pietro a discepoli.
In questo luogo tuttirimanete
Giouanni & io piglierem questa gita;
& voi donne potrete ancor venire
di quanto e detto me ne vo chiarire
Partonsi & san Giouanni dice a san
Pietro cosi.

Io mi sento d'andar alquanto in fretta sendo gagliardo & d'animo sicuro Risponde san Pietro.

Va pur, & al sepoloro la m'aspetta
che'l presto caminar m'etroppo duro
San Giouanni giugne al monumento, & guarda dentro, & non entra &
dice così.

Questa habitatione e arta & stretta; & luogo senzalume & molto oscuro ' d'esser venuto auanti io me ne pento & dentro gran timor al cos misento. Giugne san Pietro, & entranel monu mento, & ancor san Giouanni & vice do dice san Pietro.



E panni doue fu il Signor inuolto
fon qua rimasti nel sepolcro aperto
non so se'l corpo fusi stato tolto
& traportato per questo diserto
andianne che non e da star qui molto
voi donne rimanete io non son certo
che sia per questo gia resuscitato,
ben che'l suo corpo no habbia tronato:

ben che'l suo corpo no habbia trouato.

Maddalena rima nell'Orto appres

soal monumeto, & due Marie esco

fuori, & san Pietro va in vna grotta

con S. Giouanni, e S Pietro gli dice

Vatorna a casa caro mio Gionanni & narrerai tutto quel che habbia visto, dapoi chi son rimasto in tanti assanni non tornerò nanzi chi vegga Christo, in lutto & pianto spanderà e mia anni, solo in questa cauerna afflitto, & tristo

Parato son a farl'obbedientia come comanda nostra rinerentia

Torna san Giouanni a Discepoli;

Pietro e rimafto tutto fconfolato,

nella cauerna solo in gran lamento dapoi che insieme no habbiam trouato il corpo di Giesu nel monumento non credo gia che sia stato leuato ma che sia suscitato stimo & sento stian tutti insieme vniti in oratione che Dio ci mandi sua consolatione

Maddalena appresso al monumento dice.

Dolce Maestro vita del mio cuore tranquilla pace & suaue conforto viuer non posso senza te Signore & trouarti vorrei o viuo, o morto Maddalena inchina il anno 1

Maddalena inchina il capò nel monumento, & vede dua Angeli, & vn di lor dice.

Donnache piangi con tanto dolore & sei così assista qua nell'orto Risponde Maddalena.

Piango che'l mio signor e stato tolto

dapoich in questo luogo el su sepolto?
Gli Angeli leuados in pie sanno rià ucrentia a Christo, che e dietro a Maddalena in sorma di Ottolano i

& lei

Ely

Elm

diq che seno

Dolce abat

Non I

Poich

Para

lot'h

& lei fivolta, & Christoglidice.
El volto hai si di lacrime bagnato
donna dimmi il perche se te in piacere
Risponde Maddalena.

El mio cordidolor tanto e piegato
che esprimer non ti posso il mio volere
fe tu hauessi il mio signor leuato
di questo luogo fammelo a sapere
che a tor quello non harò paura
sendo di mente forte e ben sicura.

Dice Christo.

Maria.

ento n trousto nto

nto tione ione onumes

rto

nel mo

oltoi

no Th

tro a

2510

Risponde Maddalena inginocchiandosi.

Dolce maestro mio il cor m'acceso a baciar mi sospinge e tua pie santi Dice Christo.

Non mi toccar nanzi che sia asceso

al padremio con angelici canti ma per non tener piu el cor sospeso de mia fratei pien di dolore pianti à quelli nuntisrai come partendo al padre & vero Dio di corto ascendo Dice Maddalena.

Tu sei maestro santo el mio riposo
tu sei dosce Giesu tutto il mio amora
tu sei caro fignor mio dosce sposo
tu sei conforto del mio affitto core
tu sei il signor eterno glorioso
tu sei quello a ch'io penso a tutte l'hora
però a starteco m'e sommo diletto,
& sento gran doscezza nel mio petto.

Porterai di mia gloria l'imbasciata a mia fratelli, & va con la mia pace. Risponde Maddalena.

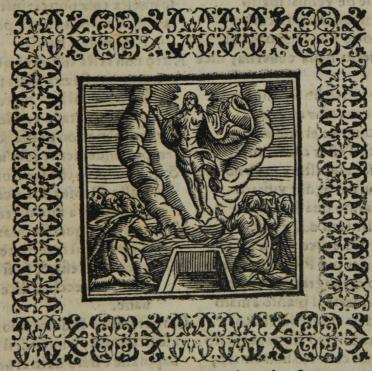

Poi che mia mente haitanto consolata parata son a sar quel che ti piace Risponde Christo. Io t'ho prima de gli altri visitata, & dital gratia sei satta capace

però vo che sia nunciatrice

piace del miotrionfo & miagloria felice.

Christo si parte, & truoua suor dell'or

to nella via due Marie, & dice cosi.

Salute & gaudio sia ne vostri cuori

Rap.della Resur. di Giesu Christo.

care forelle fiate bentrouate benche io vi truouidel sepolero fuori, di mis presentia non siete priuate

Le donne fringmocchiano, & Ma-

ria lacobi dice.

O vero Dio, o fignor de fignori dinanziate in terra inginocchiate, noi ti vogliamo e pie fanti bacciare, pregandoti ci vogli confolare

Risponde Christo.

Io son contento farui questa gratia ben che ral don no habbi ancor cocesso

Baciono e pie a Christo & lui dice, Dapoi che vostra voglia ho fatta satia. dinanzi a voi mi vo partir adello

Partefi Christo, & Maria Salome dice cofi.

La mente nostra sempre Dio ringratia di queste gratie ne venissi spesso che quanto prima erauamo curbate tanto fiam molto piu hor consolate

Mifero me che offeso ko il signore hauendo quel tre volte rinegato fi graue effer conosco el mio errore che non merito d'ester consolato nel cor mi crefce angustia e gran dolore poi che non son dal fignor visicaro starommi separato qua da canto con grande afflittion dolor epianto

Giugne Christo e dice a San Pietro. Sta su non pianger piu Pietro mio caro iot'ho rimesso el tuograne peccato in gaudio fi connerta il pianto amaro dapoi ch'io ion da morte fuscitato,

Responde San Pietro inginocchiato. Or fignor mio, hor conosco ben chiaro, che come predicefti t'ho negato tua gratia soprabondi al mio delitto consolando il mio cor ch'e tato afflitto,

Dice Christo.

Sendo fato da me fatto prelato

de mia fedeli a loro instruttione, ho permesso cascassi in tal peccato accio che impari hauer compassione a ciaschedun che di colpa e piagato quel indicando con diferetione

Segue Christo abbracciando fan

00

1010

100

elm

che

& pi

inti

lonor

chip

pero

Elnof

[enoi

andre

glch

Granat

che co

hauen

afpri

quand

altron

Veded

riman

Et io an

in que

chefte

oc qua

ancor

come

hoggi

& nor

A nof

glian

getal

Pigliala pace mia Pietro diletto Rispondesan Pietro,

Caro maestro volentier l'accetto Christo si parte, & il sacerdote che

di sopra parlò, dice al farisco. Tanto habbia operato il nostro ingegno contro a quel nostro gran persecutore che riuscito ce nostro disegno d'hauer pure scoperto il suo errore noi faremo atti a gouernar vn regno, dapoi c'habbia faluatoil nostro honore se questa cola non ciriuscina la nostra autorità tutta periua.

Risponde il Fariseo San Pietro nella cauerna, dice Altro non resta se non che sua setta, congran prestezza fia da noi dispersa,

Risponde il Sacerdote. Egli e gia ordinata la vendetta contra tal nation praus & peruerfe tempo conueniente fol s'aspetra & presto spero che fara sommerfa

Paila Cleofas & Luca, & il farifeo gli mostra a dito dicendo.

Vedine due di quei fimulatori, Rispondeil sacerdote.

E son pien d'heresia, & faisi errori, Cleofas vecchio dice a Luca gio-

Carofratello, & dolce mio conforto ascolta Luca, e intendi il mio concetto dapoi che e stato dato crudel morte algran profeta, & fenza fuo difetto mi par fia ben vicir fuor delle porte della città perche siamo a sospetto a facerdoti feribi & farifei di cor maligni aftuti falfi & rei

Risponde Luca. O Cleofas amico mio diletto io fon ancor di questo tuo volere mo'to bisognerebbe effer perfetto a conversar con tali al mio parere el mio cor non e tanto mondo de netto, che star fra gli nimici habbi piacere, & però piglieremo hora il camino in Emaus Castello a noi vicino.

Dice Cleofas.

one

600350

passione

iagaio

900

tto

rdoteche

o ingegna

lecutore

Prore

regno,

ro honore

etta,

gerfa

rfs

il fariseo

ica gio.

ncette

to

alperla,

ciando fan

Io non mi fento si gagliardo & fano chi possi caminar velocemente però confabulando andrem pian piano per consolar le nostre afflitte mente

Risponde Luca.

El nostro caminar non sarà in vano, se noi parlando diligentemente andre dicedo in questo luogo alpestro ql ch'e accaduto al nostro buo maestro.

fas dice.

Grauato fon da tanto gran dolore che con parole nol potrei narrare hauendo vistoin croce il mio Signore, afpri & duri tormenti sopportare quando io ci penfoe mi fi scopia il core altro non posso far che sospirare vededo morto vn huom fi degno e sato zimango in pene con gra lutto e piato. Dice Luca.

Et io ancor son tanto angustiato in questi giorni pel caso occorrente che stolto mi par effer diuentato, & quafi tutto priuo di mia mente ancor non veggo fia refuscitato come e predisse manifestamente hoggi noi siam venuti al terzo giorno & non haverso noi fatto ritorno

Dice Cleofas. A nostre donne pressoal monumento gli angeli han la sua gloria nuntiato Risponde Luca

Se tu vuo chi tidica quel che sente

creder a donne io non fon inclinato però che nel gran pianto e gralameta spesio si truona el lor cuor ingannato l'occhio di pianti bagnato mal vede & cio che mente pensaveder crede. Dice Cleofas.

Da vna parteio non posso stimara che ci habbi con aftutia il cor sedutte perche con sua dottrina & suo ben fare in molta gete egli ha fatto gran frutto, ma pur comincio alquanto a vacillare, quando ben penfo al fuo processo tutto morendo diffe effer pur derelitto, dal padre fuo, & mori molto afflitte. Come tu di non si de facilmente, creder a donne di poco ceruello le e fuifi suscitato veramente farebbe gia apparso a questo e a quello Dice Luca.

Cominciano a camminare & Cleo- Gia mezzo giorno passa prestamente, follecitiamo andar verso il castello

Risponde Cleofas.

Andiam pur pianamente ragionando nel caminar non vío andar volando.

El Sacerdote passando dice al Fari-

seo cosi.

Questi mi paion due pinzocheroni che se ne vanno per fuggir la piena Risponde il Fariseo.

A dirti il vero e mi paion piagnoni ti fe dir ben che fon di buona vena

Risponde il Sacerdote. E si vorre cacciarli co bastoni

perche e fontutti matti da catena Risponde il Farisco.

Non dir cofi che questi viandanti e paion pur denoti & contemplanti

Cleofas dice loro.

Deh lasciateci andar pe fatti nostri che pur vi doueresti vergognare tu facerdote allo habito effer mostri questo altro farisco nol puo negare non fi conviene a chi e ne pia voftri

volere cosi e prossimi stratiare tornateuene a casa alla buon'hora che me staresti dentro ch'andar suora

Risponde il Sacerdote.

Ben be, questo piagnon pur fi risente
e non puo sopportar vna parola
e non si vuol dar sede a simil gente
che staraccolta separata & sola,
questi simulator son da niente

& voglion ciaschedun tenera scola egli hanno messo in terra mala vsanza. Risponde Cleofas,

& mec

per me,

&nell

dellafe

12992

& la mi

horiceu
il qual n
con gran
Dic
Nel corta

quel che

Wle pri

Ponend

di vofti

Dedito

ma fily dicily

Hor su non piu tu hai detto a bastanza, Colorosi partono, & Cleofas dice. Andiam pur seguitando il ragionare del nostro buon maestro & precettore,

Risponde Luca.
Ancorio non uni posso lamentare



Pax vobis frate mia cari, & diletti
io vi fon qua venuto a riuedere,
amici mia che da me fiate eletti
a gran secreti intender, & sapere,
io vengo per purgar vostri difetti
vedendo me non vogliate temere
ciascun di voi veggo conturbato,
sendo io chiuse le porte qua entrato.

Qualche sottile spirito stimiamo che sia voluto qua fra noi entrare però che veramente noi sappiamo duo corpi insieme non potere stare per questa causa turbati ne siamo & il cor nostro non si puo posare

Dice Christo.

Le vostre mentissen certificate
quado mie membra harete ben palpate
toccate molto ben, & conoscete,
le carne & l'ossa mia qui al presente,
& chiaro e certo tutti puo vedere
che questo e corpo human veracemere
lo spirito non ha come sapete
ossa, ne carne come me viuente,
trouate se ce cosa da mangiare
che ancor vivo piu certificare.

Pongongli innanzi pesce, & fauo dimele, & Christo mangia, & poi dice cosi.

Questereliquie che sono auanzate

prenderete con mano in mia prefentia & meco infieme tutti ne mangiate per meglio inteder la miagran potetia & nelle mente vostre ancor pigliate della scrittura vera intelligentia laqual mia morte veramente pone & la mia fanta refurrettione,

ascola

ala vianzi

bastanza

otasdice

onare

recettore

316

palpate

ente

cemeit

fauo

k pol

Christo si parte & piangono le Ma rie nel cenacolo, & Maddalena dice cofi.

Gaudio confolatione & gran contento ho riccuuto dal mio buon fignore; il qual me parso appresso il monumeto con gran conforto & letitia di cuore Dice Maria Iacobi.

Nel cortanta letitia & gaudio sento

group dignora

chi ho dimenticato ogni dolore dapoi che ho baciati i piedi a Christo, .

Dice Maria Salome.

Et io ancor quel ho palpato & visto,

Torna san Tommaso, e dice. Di fuorgia sontornato prestamente follecitando quanto ho mai potuto io veggo qua multiplicata gente ecci dinuouo alcun caso accaduto?

Risponde san Pietro. se staui qua perseuerantemente haresti ancora el fignor tu veduto, come habbiam tutti noi qui cogregati che siam rimasti insieme consolati

Dice San Tommaso. S'io non fon certo mai non crederò



quel che mi riferité effer stato, & se prima il lignor non toccherò ponendo le mie mani al fuo coffato di vostra opinion mai non sarò ne dirò mai che sia risuscitato ma fil vedelsi & toccassicon mano direi lui eller gia viuente & fano

Giugne Christo & dice. La pacelempre fia con flo voi di nuono a visitarui son tornato elamina Tommalo e penfier tuoi che fortemete-il cuor t'hanno indurato tocca il mio corpo quanto fare poi & la tua mano pont al muo coltato

San Tomaso vede, & tocca e dice;

Dolce maestro & caro mio signore
certamente tu se il mio vero Dio
perdona a me questo mio grand'errore
perche consesso a te il peccato mio
Dice Christo.

Ti do perdon d'ogni concetto rio beati quelli che me non vedranno & la mia santa sedecrederanno,

Christo dice 2 tutti e discepoli.
Fede ne vostri cuor tutta lucente,
accendasi, & mantenga con amore
l'huom senza sede formata eniente
& non ricene gratia dal signore,
però ciascun sarà pronto & seruente
a creder nel signor con puro cuore
constanti in questa sede sempre state,
& il vero & buono Dio tutti laudate.

VIVA Giesus sempre ne nostri cuori viua Giesu che esignor de signori Viua Giesu dentronel nostro petto supremo & magno Re signor eterno viua Giesu alqual sempre e subietto l'eccelso cielo, terra, & basso inferno viua Giesu nostro Re sempiterno pien di trionfo e gloria, e di splendori Viua Giesu che e largitor di gratia tutto suaue benigno & clemente viua Giesu che l'alma nostra satia con sua dolcezza & gaudio pienamete:

vina Gielu colcore & nella mente. sccio che fiam fua veri feruitori Vina Gielu fignor di vera pace & d'ogni ben perfetto donatore viua Gielu alqual humiltà piace & vuol effer a mato conferuore Vius Gielu che infiamma nostri cuori purgando quel da tutti e falsi errori. Vius Gielu figliuol del vero Dio & di Maria per noi verbo incarnato, visa Giesu benigno santo & pio da morte a vera vita suscitato viua Gielu sempre sia laudato da sua beatine celestichori. Viua Gielu eterna sapientia, che sana & purga ciascun cor immodo Viua Giesu & spanda sua clementia, sopradinoi & facci il cuor giocondo vina Gielunell'vniuerso mondo & sia sempre laudato dentro & fuori Vina Gielu Re della eterna gloria desiderato da tutte le genti viua Gielu che riportò vittoria contra il nimico per far noi contenti viua Giefu & traghidi tormenti l'anime afflitte & gia piu non dimora Viua Giefu potente in celo,e in terra che sempre esalta i cuori humiliati viua Gielu che ci caua di guerra & conduce alla pace de besti viua Gielu che di tutti gli stati fa falui & dona lor celefti honori.

IL FINE.

In Firenze, Dalle Scalee di Badia.

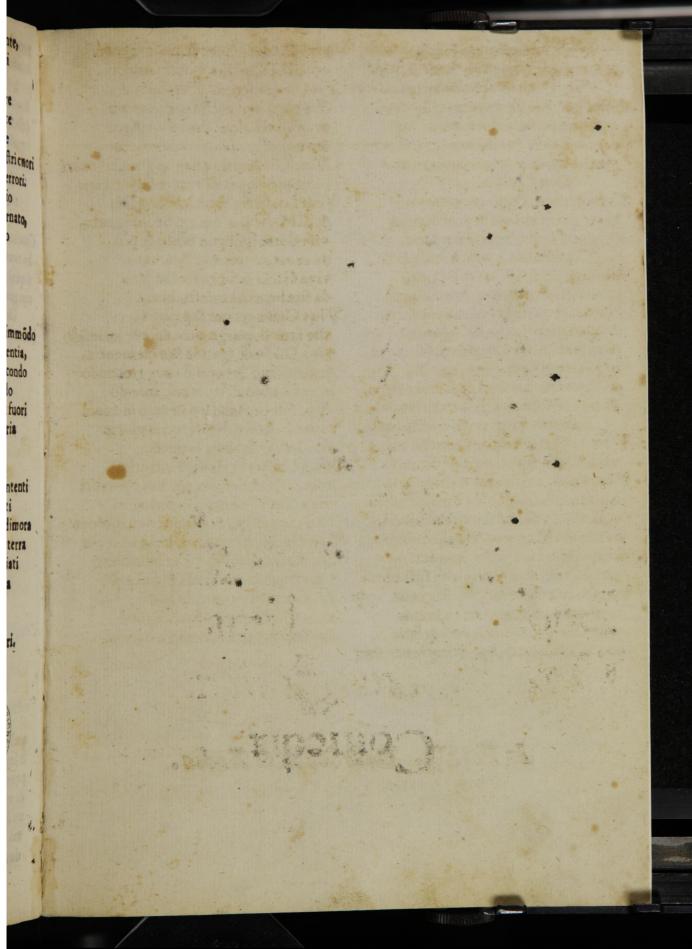



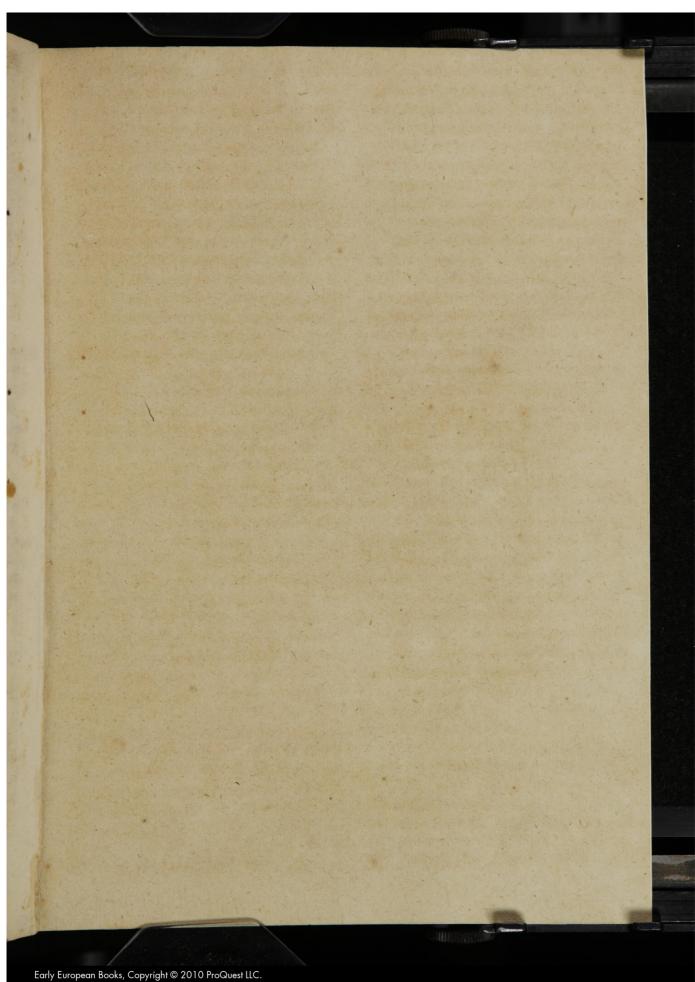



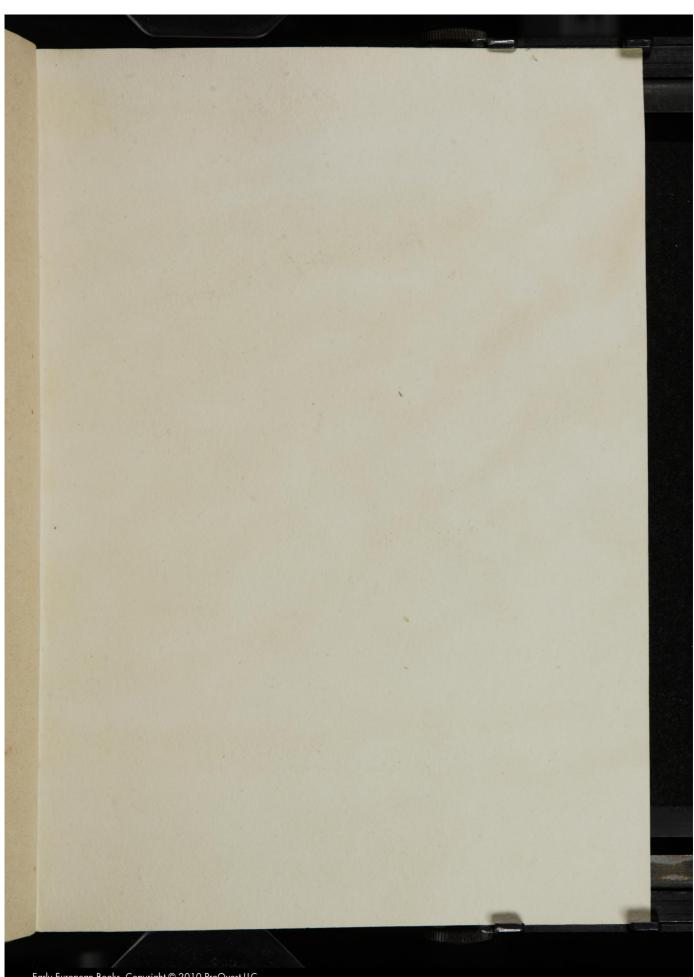